

# Sabato 11 Novembre 2006, ore 16.30 presentazione della collana

# C'èun Libro

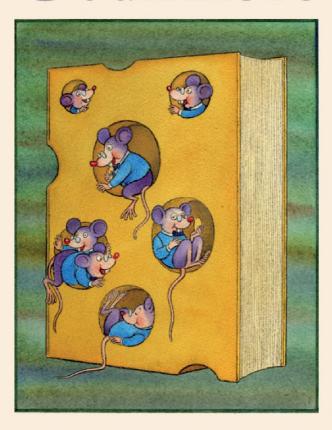

# **D'AGOSTINI**BIBLIOTECACOMUNALE ALESSANDROLAZZERINI

L'Assessore alla Cultura, e il Direttore della Biblioteca invitano alla presentazione della collana

#### "C'è un Libro"

di **Cecco Mariniello** e **Roberto Piumini** (Ed. Istituto Geografico De Agostini -Biblioteca "Alessandro Lazzerini")

## 11 Novembre alle ore 16,30

Biblioteca Comunale "A. Lazzerini" (sala conferenze)

Via del Ceppo Vecchio, 7

#### Interverranno:

Andrea Mazzoni, Assessore alla Cultura Franco Neri, Direttore della Biblioteca Carla Poesio, Studiosa di letteratura giovanile Selene Ballerini, Giornalista

Saranno presenti gli autori.



## 11 Novembre ore 18.00

Presso i locali del "Cassero" inaugurazione della mostra:

### "SOGNALIBRO"

illustrazioni originali e opere pubblicate di **Cecco Mariniello** e **Roberto Piumini**.





"C'è un libro" è il primo volumetto di una collana, che con i versi di Roberto Piumini e le illustrazioni di Cecco Mariniello, vuole essere innanzitutto un invito suadente a "entrare" nel mondo magico dei libri, con occhi e mente disposti a lasciarsi incantare dagli "incontri ravvicinati" assai speciali che vi si possono fare.

Come Assessorato alla Cultura del Comune di Prato e Biblioteca Comunale "Lazzerini" abbiamo voluto questa pubblicazione perché crediamo sia oggi sempre più necessario diffondere l'idea del libro quale amico prezioso, capace di nutrire le nostre giornate.

Crescere è un processo complesso e affascinante, per gli individui come per le istituzioni culturali.

Nel caso della Biblioteca "A.Lazzerini", il futuro è rappresentato dalla sua trasformazione in un grande centro culturale, con il trasferimento (2008) nella Fabbrica Campolmi, luogo di archeologia industriale dinanzi alle mura medievali.



Coordinamento a cura di Maria Di Malta.

Per informazioni: 0574 1836517



Il gran scaffale-porta si è richiuso, e il libro-maniglia torna a posto: ma, ora che ne sanno il giusto uso, Elena e Adriano, di nascosto, ritorneranno in quel posto confuso.

E anche noi possiamo tornare dai libri amici, compagni di gioco, nel fitto dei pensieri, a immaginare, seguendo con lo sguardo, poco a poco, le piste di parole ed esplorare.

